Dr. Carro Dorcial Stranger &

BIBLIOTECA SEMINARIO V. PORDENO NE

080 MI3

47/33

Staturi di Ragogna del 1442 BIBLIOTECA SEMINARIO V. PORDENONE S.1. 080 MIS

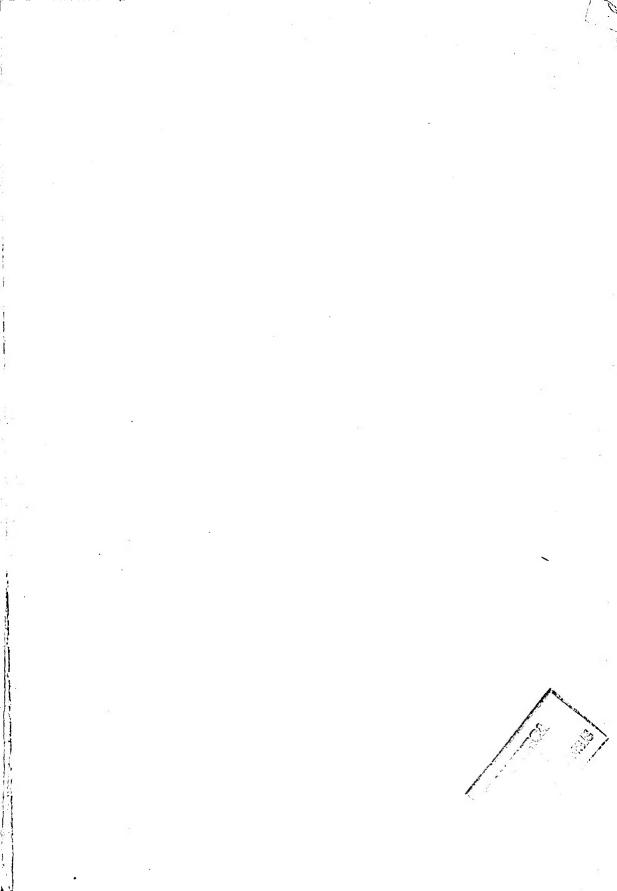





# AUSPICATE NOZZE

DEL CONTE

# ORAZIO D'ARGANO

CON LA CONTESSINA

# TERESA DI PORCIA E BRUGNERA

Porcia, 10 Novembre 1897





Udine, 1897 — Tipografia G. B. Doretti

Agli Sposi,

A significarvi il giubilo mio per le auspicate vostre nozze, vi dedico la stampa degli antichi Statuti di Ragogna, del qual feudo negli ultimi secoli fu signora quella linea dei Porcia-Brugnera a cui appartiene la sposa.

Adorna del cenno storico dell'illustre cavalier Joppi, tale pubblicazione è, per quanto piccolo, un contributo agli studi sul passato della nostra bella Patria del Friuli, nella storia della quale, in ispecie nei primi secoli dopo il mille, i nomi delle due nobili vostre famiglie appajono non di rado.

Con gli auguri più caldi e sineeri mi dico

Castello d'Aviano, 10 novembre 1897

vostro affezionatissimo

Ottavio de Policreti

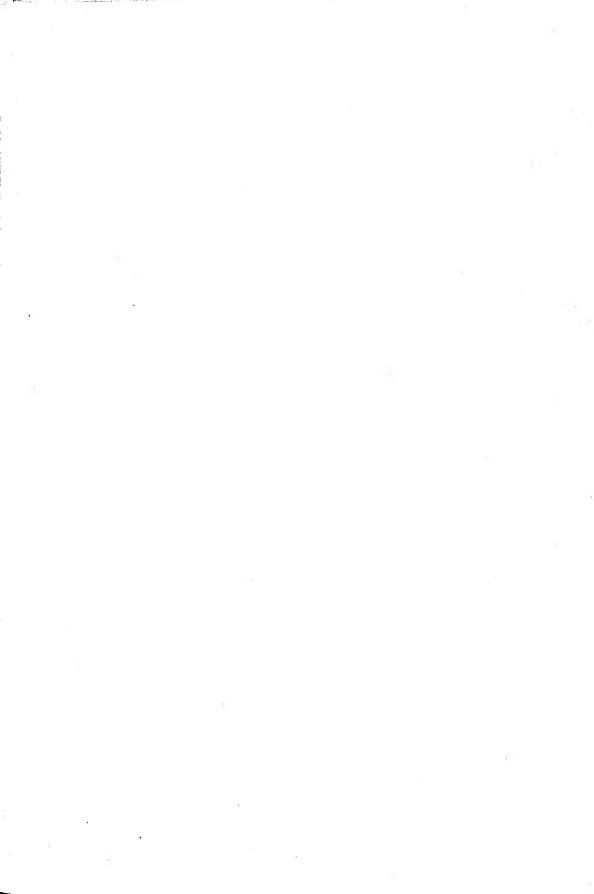

# STATUTI FRIULANI

# STATUTI DI RAGOGNA

dell'anno 1442

RINNOVATI

dai Conti di PORCIA e BRUGNERA

nel 1535.

|            |     | ÷  |    |   |   |
|------------|-----|----|----|---|---|
|            |     | ė. |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            | w   |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    | • |   |
|            |     |    |    |   |   |
| *          |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
| <i>.</i> • |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
| ;<br>;     |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
| ,          |     |    |    |   | ÷ |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    |    |   |   |
|            |     |    | Sa |   |   |
|            | y a |    |    |   |   |
|            | y a |    |    |   |   |
|            | y a |    |    |   |   |



# NOTIZIE STORICHE

Il castello di Ragogna è per la prima volta ricordato verso la metà del secolo vi da Venanzio Fortunato. Alla fine del secolo xii, era già in possesso di una nobile Famiglia, probabilmente di origine tedesca, che da Ragogna prendeva il nome e teneva quel castello e beni annessi a titolo di feudo di abitanza in parte dai Duchi d'Austria e in parte dai Patriarchi di Aquileia, ai quali esclusivamente apparteneva la giurisdizione. Verso la fine del secolo xiv, insorte differenze tra i diversi rami in cui si era divisa quella Famiglia, il castello di Ragogna col borgo, case e torri, e beni annessi nel 1389 andò venduto al nobile Giovanni q. Nicolussio detto Boglino de' Signori di Pinzano, che immediatamente otteneva l'investitura feudale dal patriarca di Aquileja Giovanni di Moravia.

Desiderando poi questo Principe acquistare per la sua Chiesa il forte castello di Ragogna, l'anno 1391, 19 novembre, convenne con Giovanni di Ragogna (che aveva assunto questo nome dopo l'investitura sopra ricordata) di permutare il castello di Ragogna con quello di Torre presso Pordenone e molti beni in quel territorio coll'aggiunta di 2200 ducati d'oro (¹).

Venuto il Friuli l'anno 1420 sotto i Veneziani, la repubblica mandò al governo civile e criminale di Ragogna un suo fidato col titolo di *Capitano*. Il primo di essi fu Giovanni Diedo e nel 1430 Giovanni Cisilino di Udine. Questi, l'anno 1443, assieme al Consiglio dei vicini o capifamiglia della villa di Ragogna, pubblicò in latino lo *Statuto* che oggi per la prima volta vede la luce. Inte-

1442 cfr p.11

(1) Dopo questa permuta, la Famiglia di Pinzano-Ragogna, si chiamò di Torre per poi riassumere il cognome di Ragogna che attualmente conserva.

ressantissimo Statuto, poichè è fra i pochi che trattano della conservazione dei boschi e di altre cose relative all'agricoltura.

Al Cisilino successe il nobile Giovanni Conti di Roma già condottiero di genti d'arme, coll'obbligo di offrire ogn'anno alla Chiesa di S. Marco, un cereo del peso di 10 libbre.

Successivamente rimasta vacante quella giurisdizione, con ducale dell'anno 4470, 12 dicembre, venne investita a titolo livellario al 'nobil signore Guido fu Bianchino dell'illustre famiglia dei Conti di Porcia e Brugnera. L'anno poi 4503, 1 agosto, il conte Prosdocimo q. Beanchino fratello del conte Guido per sè, fratelli e nipoti coll'esborso di 2000 ducati d'oro si affrancò del livello ed ebbe il Capitanato di Ragogna con giurisdizione in assoluta proprietà, salvo l'alto dominio della Ducale Signoria e la contribuzione annua di un cereo del peso di libbre 40 alla Chiesa di S. Marco di Venezia.

Essendo andato quasi in dissuetudine l'antico Statuto di Ragogna anche per essere scritto in lingua latina, l'anno 1535 i nobili consorti di Porcia e Brugnera approvarono i nuovi *Ordini* in lingua volgare. Anche in questi, oltre alcune disposizioni civili e criminali, si contengono varie disposizioni per conservar le strade, i boschi e la propagazione dei bovini. Si ha ancora che i Giudizi erano presieduti dal Capitano o Gastaldo dei detti Conti di Porcia coll'assistenza de' Giurati e che le pene pecuniarie erano divise tra il Capitano ed il Consiglio della villa.

Soppresse l'anno 1797 le private giurisdizioni, i possessi di Ragogna rimasero al ramo del vivente conte Ermes di Porcia e Brugnera.

## INDEX.

- 1. De intrantibus domos alienas et territoria.
- 2. De levantibus lapides et arma. .
- 3. De pignoribus per praecones accipiendis.
- 4. De pignoribus levandis.
- 5. De praemio et mercede praeconis
- 6. De ordine et modo in pignoribus servandis.
- 7. De hora qua iuditium servari debet.
- 8. De citatis et vocatis ad iudicium per praeconem.
- 9. De robore et firmitate factorum per Juratos.
- 10. De processu contra fures fiendo.
- 11. De furto et pena commissi.
- 12. De homicidio.
- 13. De vi et violentia virginibus illata.
- 14. De facientibus rumores supra festis.
- 15. De treguis mandandis.
- 16. De venditione vini ad spinam.
- 17. De castenariis non incidendis.
- 18. De tauris et manzis non castrandis.
- 19. De mensuris bannitis.
- 20. De comunione bannorum.
- 21. De loco iuditii et in co fiendorum.
- 22. De pena animalium S. Danielis.
- 23. De safinis et viis non devastandis.
- 24. De querelis D. Capitaneo factis.
- 25. De iniuriis non dicendis contra iuratos et officiales.
- 26. De fratta Castri non incidenda.
- 27. De iniuriis contra personas.
- 28. De buscantibus in possessionibus alienis.
- 29. De frangentibus portas, sepes et clausuras.
- 30. De ponentibus aquam supra comunea.
- 31. De ponentibus aquam in possessionibus alienis.
- 32. De uvis non asportandis.

- 33. De frumentis et bladis non pascendis
- 34. De plantis et pratis non pascendis.
- 35. De rapis non asportandis.
- 36. De via Fanesia non praetereunda.
- 37. De electione Camerariorum.
- 38. De intromissione vicinorum contra forenses.
- 39. De executione intromissionis.
- 40. De cautione prestanda super bonis intromissis.
- 11. De dilatione danda vicinis.
- 42. De executione debiti et instrumentorum.
- 43. De datiis omnibus vendendis.
- 11. De macello et datio macelli.
- 45. De vino et carnibus ponendis.
- 46. De consignatione vini vendendi.
- 47. De salario procuratorum et advocatorum.

# STATUTA RAGONEAE

#### MCCCCXLII (1)

#### Jeshus.

#### In Christi nomine amen.

Cum nihil sanctius nihilque felicius in augumentum et felicem successum reipublicae ad bene beateque vivendum Rectoribus Castri Ragoneæ visum sit, quam optimis Statutis et iuribus municipalibus idem gubernari; summo invigilantes studio atque in futurum praecaventes vitam eorum fragilem fore et mortalem, statuerunt saltem suo populo iustitiam et equitatem perpetuo efficere immortalem; propterea Statuta et Ordinamenta huiusmodi inventa sunt, authenticata per totam dicti loci universitatem in plena concione viciniae congregatam sub mccccxlii, ind. v, die xx Decembris in plathea dictae Villae, consensu prudentis viri ser Johannis Cisilini de Utino pro nostro Excelso Ducali Dominio Venetiarum Capitanei nostri. Et ne prolixius detineamur, dicere incipiamus:

# I. Rubr. De intrantibus domos alienas et territoria.

Cum manifeste turpitudinis sit aliena violare, statuimus et ordinamus quod si aliqua persona temerario motu ducta in alienas domos intraverit sine licentia cuius est, puniatur pena 24 solidorum intrando et totidem exeundo: si vero intraverit territoria aliena sine licentia domini puniatur pena 40 solidorum.

#### II. De levantibus lapides et arma.

Abusui pravorum obviantes statuimus et ordinamus quod si aliqua persona levaverit lapidem, lignum, guartizam (²), speutum, ron-

- (1) Non esistendo altre copie di questo interessante Statuto, di quella, alquanto scorretta, che oggi viene pubblicata, l'edizione non è riuscita quale si avrebbe desiderata.
  - (2) Coltellina, ronchetta friul. curtisse.

conem aut ensem seu quavis arma animo irato causa offendendi aliquam personam et extra manum proiecerit aliquid predictorum et percusserit sine sanguinis effusione puniatur pena 8 sol. ut antiquitus semper consuetum et est observatum. Si cum sanguinis effusione 40 sol. pena puniatur: ulterius statuendo quod si ad aures Iuratorum aut Consiliariorum pervenerit aut quoquomodo senserint seu sciverint aliquam questionem esse inter aliquos, teneantur et debeant dicti Jurati et Consiliarii manifestare eorum sacramento D. Capitaneo aut vicecapitaneo predictam questionem.

#### HI. De pignoribus per praeonem accipiendis.

Statuimus et ordinamus quod si nuntius iuratus D. Capitanei ad instantiam aliquorum iret acceptum et elevatum pignus alicui personae cum licentia et auctoritate D. Capitanei seu eius vicesgerentis ipsumque pignus levasset et aliquis de domo ubi dictum pignus elevatum foret, de manibus dicti praeconis accepisset seu quomodocumque elevasset seu dare ant consignare noluerit, rivellum talis commississe intelligatur et [de] rivello puniatur in sol. 40 D. Capitaneo proventuris. Si vero quis dessignaverit ipsi praconi vinum, fenum aut bladum cuiuscumque generis, sufficit dare mostram dessignatorum dictorum ipsi praeconi ut incantentur et vendentur supra plathea dictae Villae et non alibi: si vero dessignaverit quis animalia viva et ipse praeco apud eum qui dessignaverit dimiserit dando ei certum terminum ad producendum pignus et die statuto non produxerit, puniatur pena 40 sol. [et] non possit praeco pignora accepta vendere die quo acceperit, sed ad aliam diem proferre et ipsa incantare, nec ipsa incantare nisi prius proferat.

### IV. De pignoribus levandis et tempore levandorum pignorum.

Statuimus et ordinamus quod cum aliqua pignora incantata sunt et deliberata, si sint mobilia possint levare ipsa pignora cui sunt usque ad terminum septem dierum, non computato die quo vendita sunt, omnibus solutis expensis legittime factis ob illam causam. Si vero animalia viva fuerint, possint exigi usque ad terminum dierum trium, quia periculosa sunt; si vero stabilia bona fuerint, habeant terminum xx dierum ad exigenda.

V. De præmio et mercede praeconis accipiendo pro pignoribus venditis.

Statuimus et ordinamus quod cum præco aliquod pignus incantaverit, possit pro praemio et mercede sua de re vendita ad summam unius marchae solidorum et abinde infra solidum unum ab una marcha vero supra, pro singula marcha possit accipere solidos 4 ut antiquitus et consuetum est: adjicientes quod cum praeco mittitur ad pignorandum aliquem per vicinos Ragoneae, pro labore suo pignorandi habeat solidum unum et si ille qui pignoratur negaverit debitum, pro eodem solido citet ipsum praeco ad primam regulam. Si vero quis citaretur ad instantiam aliquorum vicinorum, nil pro citatione habeat præco. Pro forensibus vero habeat præco solidum unum pro citatione et unum pro pignoratione et pro relatione citationis et pignorationis unum habeat solidum a dictis forensibus [et] pro vicinis, ut dictum est, nil habeat. Si vero praeco ad instantiam vicinorum quam forensium extra districtum Ragoneae mitteretur pro exercendo officium sum, habeat pro quolibet miliari solidos duo.

#### VI. Pe ordine et modo in pignoribus observando.

Statuimus ed ordinamus quod si praeco requisitus ad instantiam aliquorum vicinorum iverit ad pignorandum aliquem pro primo pignore, quale pignus elevet et illud proferet ad primam regulam futuram et facta regula illud incantet supra plathea et delivrato pignore vadat elevatum, secundumque etiam proferat ad aliam regulam, tunc proxime futuram et simili modo ut in primo fiat. Quo secundo pignore delivrato, accedat acceptum tertium pignus complementi et illud proferat ad primam regulam tunc proxime futuram et ut in duobus pignoribus primum actum est fiat in tertio. Pro forensibus vero si praeco fuerit impetratus a D. Capitaneo seu eius vicesgerente, vadat elevatum pignus aliquod ad diem crastinam proxime sequentem [et] illud proferet et hora debita incantet et vendat. Quo vendito immediate vadat acceptum et elevatum secundum et illud ad diem tunc proxime sequentem proferat et vendet. Quo secundo pignore, vendito, immediate accedat acceptum tertium pignus complementi et ad aliam diem nunc proxime sequentem proferat et vendat hora debita, ut dictum est. Quibus pignoribus de. livratis, emens teneatur dare pretium subito sub pena 40 sol.

#### VII. De hora qua iuditium servari debeat.

Statuimus et ordinamus quod die sabbati inter nonam et vesperas de quindecim in quindecim dies pro vicinis fiant regulae ordinariae et D. Capitaneus seu eius vicesgerens cum suis Iuratis et Consiliariis pro tribunali ad ius reddendum sedeat. Pro forensibus vero singulo die et si opus fuerit ter in die fiant regulae et eisdem ius administretur.

# VIII. De citatis et vocatis ad iudicium per praeconem.

Antiquae consuetudini inherentes statuimus et ordinamus quod si aliqua persona citata ad ius seu iuditium, vocaretur per pracconem ad instantiam aliquorum [coram] D. Capitaneo seu eius vicesgerente ad ius reddendum pro tribunali sedente et non comparuerit, pro contumacia in solidis 8 condemnetur: si vero comparuerit et usque ad finem litis processum fuerit per partes, pars succumbens D. Capitaneo in 8 solidis puniatur.

# IX De robore et firmitate factorum per Juratos.

Statuimus et ordinamus quod omnes sententiae et determinationes editae et latae et quæ et quot fient et promulgabuntur per tres Juratos D. Capitaneo assidentes pro iure reddendo cum auctoritate Dominii et Consiliarii Ragoneae, validae et firmæ sint et roboris firmitatem obtineant ac si per totam universitatem Ragoneae editae et factae fuerint et ex nunc omnes contententur illas valere et vim firmitatis habere.

# X. De processú contra fures et malefactores fiendo.

Indempnitati rerum et bonorum vicinorum invigilantes, statuendo firmamus quod si aliqua persona furtum commiserit seu aliquis malefactor insultando homicidium fecerit et commiserit, Dominium Ragoneae suo posse eundem furem et malefactorem in carceribus detineri et capere studeat, eundemque detentum, dictum Dominium una cum Juratis examinare omnibus modis, diligentia et sollicitudine debeat, confessionem et manifestum scribi et notari faciat

dictaque confessio et manifestum clausum et sigillatum debeat portari coram D. Locumtenente Patriae Fori Julii et presentari per Juratos et super inde consilium sapientis haberi a sapientibus Patriae dictum consilium et sententias super inde habitas in Ragonea reduci et reportari debeant et in plathea dictae villae coram Dominio dictae Comunitatis Ragoneae et ibi dicti Jurati secundum consilium habitum, dictum furem et malefactorem sententiare et secundum commissa puniri in districtu Ragoneae et non alibi. Si autem dictus fur et malefactor sit puniendus morte suis malegestis, res et bona sua salva sint et pacem habeat et quicumque tenuerit et possederit territorium.... praeconis habeat et teneatur exercere officium suum sicut semper fecit et consuetum est.

### XI. De furto et pena furti commissi.

Quietum et tranquillum statum in rebus et bonis vicinorum adducere cupientes statuimus et ordinamus, quod si aliqua persona furata usque ad summam 40 sol., compellatur illud reddere ad altressum videlicet ad duplum; si vero furata fuerit ad summam librarum trium solidorum, teneatur et compellatur illud reddere ad altressum et pro fure et ribaldo reputetur; si vero ad valorem 4 librarum solidorum compellatur illud ad altressum reddere et exulet et banniatur a districtu Ragoneae per sex menses; si vero furata fuerit ad valorem librarum 5 solidorum frustetur et exulet et banniatur a districtu Ragoneae per unum annum; si vero ad valorem sex librarum furata fuerit, frustetur et exulet a districtn Ragoneae perpetualiter; si vero furata fuerit ad valorem librarum 8 solidorum, frustetur et bulletur et perpetualiter exulet et banniatur a districtu Ragoneae; si vero furata fuerit ad valorem librarum x solidorum et unius solidi, suspendatur ad furcas ita ut moriatur.

#### XII. De homicidio.

Statuimus et ordinamus quod si quis aliquem interfecerit in districtu Ragoneae, capite puniatur prout consuetum et antiquitus observatum fuit. XIII. De vi et violentia virginibus et cuiusvis generis mulieribus illata.

Statuimus ed ordinamus quod si quis vim aut violentiam virginibus aut matronis et dominabus cuiusvis conditionis existent, intulerit, easque violaverit aut strupaverit et de predictis querella apparuerit, eo instanti, nullo intervallo aut spatio aliquo temporis interposito et signa struprationis evidenter appareant, puniatur debita pena prout malefactor puniendus foret.

#### XIV. De facientibus rumores super festis.

Statuimus et ordinamus quod quicumque fecerint rumorem seu questionem quomodocumque et qualitercumque super festo S. Mariae de Pignano, super festo S. Jacobi et aliis festis banditis et proclamatis in districtu Ragoneae per praeconem Ragoneae de mandato D. Capitanei seu vicecapitanei, sub pena et banno libr. 25 solidorum et unius pedis ed unius manus, licet ipsa festa proclametur, puniatur unius marchae solidorum tantum.

#### XV. De treguis mandandis et precipiendis.

Statuinus et ordinanus quod omnes officiales Ragoneae habeant auctoritatem precipiendi et mandandi treguas quibuscumque hominibus et personis sub districtu Ragoneae et iurisdictione subpositis, sub pena libr. 25 solidorum et per quemlibet ipsorum officialium quo preceptum et mandatum fuerit et contrafactum fuerit contra mandatum, sit condemnatus (in) predictis libr. 25 solidorum dominio Ragoneae.

### XVI. De venditione vini ad spinam.

Statuimus et ordinamus quod quicumque vendiderit sen vendet vinum ad spinam absque consignatione et impositione Juratorum et sine recta mensura ei data per manum Juratorum, puniatur 40 sol., et si quis buciam non daret plenam et per Juratos repertus fuerit, pro singula vice teneatur ad penam 40 sol. toties quoties contrafactum fuerit, possitque ipsa pena statim exegi. Cuius pene medietas sit dominii, altera Comunis.

#### XVII. De casteneaneto non incidendo.

Statuimus ed ordinamus quod si aliquis in casteneaneto post montem inciderit arbores castanearum seu castenarios absque licentia et auctoritate dominii Ragoneae, bannito et publice proclamato more solito, puniatur pena unius marchae solidorum, unius pene primo ante omnia perveniantur dominio sol. 40, medietas vero alterius partis cedat dominio predicto, residuum vero Comunitati Ragoneae. Hoc quoque actum et firmatum est auctoritate dominii Ragoneae, Juratorum et Consilii totius Comunitatis Ragoneae.

#### XVIII. De tauris et manzis non castrandis absque licentia.

Antique consuetudini inherentes statuimus et ordinamus, quod si quis castrabit seu extrahet, seu castrari et extrahi faciet testiculos aliquorum vitulorum sen manzorum et taurorum primi armenti postquam sunt in banno et banniti per Consilium et Comunitatem Ragonae et postquam sunt electi per dominium, Iuratos et Consilium totius Comunitatis Ragoneae, sine licentia, nec permiserit illos currere pro illo anno quo sunt electi in semine, sit condemnatus pena 40 sol. dominio applicanda.

#### XIX. De mensuris bannitis.

Statuimus et ordinamus quod omnes mensure sint et esse debeant in banno et bannite intelligantur postquam Iurati mutati et de novo creati sunt, de quo elegi et mutari solent pro anno illo quo creati sunt, a die quo faciunt ipsas mensuras banniri et in banno proclamari et quousque probate et iustificate sunt per dictos Iuratos novos. Et si aliquis absconderet vel exerceret aut operaretur aliquam mensuram sine licentia Iuratorum, sit condemnatus pena 40 sol. pro qualibet mensura, nec possit aut debeat concedere ipsas mensuras aliquibus personis nec ad emendum aut vendendum, sed pro usu suo in domo servare, cuius pene medietas sit dominii Ragoneae, altera Comunitatis.

#### XX. De comunione bannorum.

Statuimus et ordinamus, quod omnia banna buschi, erbe, egri [sic] et comuneae dominii Ragoneae, que banniuntur et in banno procla-

mantur cum voluntate dominii et Iuratorum ac Consilii ad summan sol. 40 ascendentia, medietas pene seu banni sit dominii, residuum vero Comunitatis.

#### XXI. De loco iuditii et in eo fiendorum.

Antiquitati roborantes statuimus et ordinamus, quod omne placitum districti, omnes regule seu congregationes regularum, omne Consilium, omnes appellationes, omnes protestationes, omnes probabationes, omnia acta iudicialia et omnia que pertinent dominio, debeant fieri, inchoari, mediari, finiri et dilueri in iuditio platheae Ragoneae apud S. Jacobum sicut antiquis temporibus actum fuit et non alibi.

## XXII. De pena animalium S. Danielis.

Pactum antiquum et usitatum inter nos et omnes de S. Daniele habitum et firmatum per omnes et nobiles Ragoneae et per nobiles et bonos homines de S. Daniele affirmantes, statuimus quod si aliqua bestiamina grossa et capita bestiarum hominum et habitantium S. Danielis inveniantur super districtu et territorio Ragoneae per guardianos Ragoneae, possint et debeant per dictos guardianos pignorari et mulctari bestiamina mulcta quatuor denariorum seu frixachensium pro quolibet capite: minuta vero pena duorum pro quolibet capite mulctentur, cuius pene medietas sit guardianorum, alia medietas inter dominium et Comunitatem equaliter dividetur.

## XXIII. De salinis et viis non devastandis.

Statuimus et ordinamus quod si quis fecerit salinas (¹) in quovismodo vias, stratas aut comugnas devastaverit aut usurpaverit quali terumque et per Iuratos datus fuerit pro condemnato, cadat in pena 40 sol. dominio applicandorum pro medietate et Comuni pro alia medietate.

# XXIV. De querelis D. Capitaneo factis.

Statuimus et ordinamus, quod si aliqua persona querelam D. Capitaneo interposuerit contra quempiam et manutenere non potuerit

#### (4) Cioè Letamai V. Dr Cange.

de quo querelam fecerit, cadat in pena 40 sol. pro qualibet querela. De querela vero damnorum in pena 50 librarum ut superius curetur condemnare.

XXV. De iniuriis non dicendis contra Iuratos et Officiales.

Pravorum et furiosorum temeritatem resecantes, statuimus et ordinamus quod si aliqua persona cuiusvis conditionis existat contra Iuratos, Consiliarios et Officiales quoscumque factos et creatos per Comunitatem officium eorum exercentes, se quia exercuerint verba aliqua iniuriosa aut minus honesta dixerit, pro quolibet Officiali contra quem dixerit, cadat in pena 40 sol.

#### XXVI. De fratta Castri non incidenda aut usurpanda.

Quoniam tueri fortilicia sanctum est, statuimus et ordinamus, quod si aliqua persona cuiusvis conditionis existat ausu protervo et motu temerario inciderit sen secaverit frattam Castri Ragoneae aut circa muros Castri dicti et burgi, aut usurpaverit seu deprehenderit dictam frattam seu partem eius in usum suum sine licentia D. Capitanei, pro quaque vice unius marchae solidorum puniatur.

#### XXVII. De iniuriis contra personas.

Audaciam pravorum resecantes, statuimus et ordinamus, quod si aliquis contra honorem alicuius dixerit nominando eundem proditorem, furem, sicarium sive sassinum aut quovismodo quo perderet vitam aut membri mutilationem et manutenere non possit, puniatur pena unius marchae solidorum et in iuditio debitum honorem passo reddere, quod ipsum bonum et legalem et iustum tenet et reputat et quod male et mendaciter dixit quae contra eum dixit.

#### XXVIII. De buscantibus et fodientibus lapides in possessionibus alienis.

Cum improbum sit alienas violare possessiones, statuimus et ordinamus, quod si aliquis cuiuscumque conditionis existat buscaverit

aut secaverit aut lapides fodierit in silvis, pratis aut possessionibus alienis, pro qualibet vice qua repertus fuerit talia committere per guardianos aut per illos quorum sunt possessiones et querelam interposuerit, puniatur pena 40 sol., cuius pene medietas sit D. Capitanei, altera Comunitatis.

#### XXIX. De frangentibus portas, clausuras aut macerias alienas.

Indemnitati vicinorum invigilantes, statuimus et ordinamus, quod si quis fregerit aut exportaverit portas, sepes, clausuras aut macerias alienas, puniatur pena 40 sol. et ad emendationem damni, si querela appareat satisfacere compellatur.

#### XXX. De ponentibus aquam supra comunea.

Statuimus et ordinamus, quod si aliqua persona posuerit aquam supra comugnas quae in diversas partes funderet et spargeretur, condamnetur in solidos 40, medietas cuius penae cedat D. Capitaneo et altera Comuni.

#### XXXI. De ponentibus aquam in possessiones alienas.

Statuimus et ordinamus quod si aliqua persona posuerit aquam in possessiones alienas sen territorium alienum, tam rugiae Tulmenti quam aliorum quorumcumque locorum in districtu Ragoneae, puniatur pena 40 sold. pro vice qualibet. Si autem molendinarii eam posuerint aquam, ut supra dicitur, pro quolibet eorum puniatur in sol. 40 et dicti molendinarii aut quaevis persona invenientes talia committentes per Iuratos aut Consiliarios seu guardianos debent denuntiari et manifestari dominio sine intromissione.

#### XXXII. De uvis non asportandis a possessionibus alienis.

Statuimus et ordinamus, quod si aliqua persona acceperit aut exportaverit a possessionibus alienis ultra summam trium racemorum uvae, puniatur pena 40 sol. si accusatus fuerit.

XXXIII. De frumento, milio, panitio et caeteis bladis non pascendis.

Statuimus et ordinamus, quod si aliquis possessiones alienas cum suis animalibus isntraverit et furmentum, milium, panitium vel surgum et omnia bladorum alia post proclamationem factam, ut moris est, pasculaverit, puniatur pena 40 sol. et emendationem damni.

XXXIV. De pratis et plantis non pasculandis.

Statuimus et ordinamus, quod si quis pasculaverit plantas vitium aut prata aliorum postquam proclamatae publice sunt et bannitae, puniatur pena sol. 8 et emendationem passo satisfacere, cuius pena quatuor solidi tangant guardianos, alteri quatuor D. Capitaneum et Comunitatem. Si autem de predicto damno illato per passum querelam appareat, puniatur delinquens in sol. 10 D. Capitaneo applicandis et dandis.

XXXV. De rapis et foliis raparum con exportandis.

Statuimus et ordinamus, quod si aliqua persona intraverit possessiones alienas et acceperit seu exportaverit rapas seu folia viscarum raparum, puniatur pena sol. 8. Si autem querela appareat puniatur pena 40 sol. Capitaneo applicanda.

XXXVI. De via Fanesia certo tempore non praeterenda.

Statuimus et ordinamus, quod si aliqua persona praeterito primo die dominico post festum S. Floriani de mense Maii inveniretur seu inventa fuerit praeteriens sive praeteriisse viam Fanesiam cum aliquibus animalibus per guardianos et pasculans cum dictis animalibus ultra dictam viam inveniretur, excepto quod si ad arandum ivisset, quod tunc possit ab aratro seu currui et uarzine boves cum iugo separare seu dividere, sed non a iugo dissolvere et disingare secundum antiquam cousuetudinem hactenus observatam, pro qualibet vice puniatur pena 8 sol.

XXXVII. De electione Camerariorum S. Petri et Jurati Comunis et Juratorum D. Capitaneo assidentium.

Comuni utilitati invigilantes, statuimus et ordinamus, quod singulis annis in die dominico qui est immediate post festum S. An-

tonii mensis Januarii per Consilium et Juratos eligantur Camerarii S. Petri primo, deinde Juratus Comunis Ragoneae, quibus electis, tunc D. Capitaneus et Juratus Comunis noviter electus eligant Consiliarios anni sequentis primo die sabbati immediate sequenti, quibus ut moris est defferatur iuramentum quod iuste et fideliter omnia quae pertinebunt eorum officio faciant et secretum eorum consilium habeant, addijcientes quod dicti Jurati Comunis et D. Capitanei et Camerarii S. Petri ut supra electi, finito eorum anno non debeant elegi ad dictum offitium Camerariae et Jurariae usque ad tres annos tunc proxime sequentes et quod ipsi Camerarii S. Petri et Juratus Comunis debeant finito anno eius administrationis successoribus bonam et legalem reddidisse rationem suae administrationis usque ad quindecim dies proxime futuros.

#### XXXVIII. De intromissionibus vicinorum contra forenses.

Statuimus et ordinamus, quod si de rebus forensium mobilibus, qui fuerint debitores aliquorum vicinorum in districtu Ragoneae inventi, possint ipsi vicini creditores, impetrato nuntio a D. Capitaneo seu eius vicesgerente, ipsas res dictorum forensium facere sequestrari et intromitti pro credito eorum, fiantque tres sequestrationes successive, quarum nulla excedat terminum 15 dierum cum notificationibus eorum factis ipsis dilationibus quorum res sunt personaliter inventis seu ad domum eorum solitae habitationis per nuntium Comunis Ragoneae. Si vero ipsi debitores non haberent domicilium sed vagabundi forent, sufficit facere notificationem ipsis debitoribus per publicam cridam factam super plathea Ragoneae et tales requisitiones habeant roboris firmitatem.

#### XXXIX. De executione intromissionnm.

Statumus et ordinamus, quod volens facere executionem de rebus intromissis et sequestratis ut supra, primo notificet ipso debitori per nuntium personaliter invento seu ad domum suae solitae habitationis. Si vero ille cuius res sunt sequestratae non habet domicilium et vagabundus sit per publicam cridam factam super plathea notificetur qualiter ad instantiam talis res suae sequestratae sunt et tres fieri fiet sequestrationes et ad executionem fiendam procedere intendit infra 15 dies a die dictae notificationis computandos. Si vero comparuerit infra dictum terminum et procedere ad probationes aliquas voluerit facere in dicta sequestratione audiatur, qui si succubuerit, fiat executio in dictis rebus intromissis super plathea Ragoneae. Si vero non comparuerit, sed in contumatia perseveraverit, fiat executio dictarum rerum prout supra hiis sententia mediante promissum fuerit, sua contumatia non obstante.

# XL. De cautione et securitate prestanda supra rebus intromissis.

Statuimus et ordinamus, quod si ad instantiam aliquorum vicinorum res forensium sequestratae fuerint et si quidem ipse cui res sequestratae fuerint, prestiterit idoneam securitatem de tanto quanti valoris est res intromissa, de parendo iuri ipsi qui sequestrari fecit, tunc res sua distromittatur et liber iter suum accedat; addijcientes etiam quod si aliquis forensis agere voluerit in iuditio Ragoneae contra aliquem vicinum, primo antequam audiatur, teneatur et compellatur prestare idoneam securitatem de solvendo omnes expensas legittime fiendas in casu quo in lite succumbat, qua praestita tunc in lite procedatur.

# XLI. De dilatione danda vicinis in prima instantia litis.

Statuimus et ordinamus, quod si quis vicinorum per alterum vicinorum citatus ad ius fuerit et ante litis contestationem petierit inducias sibi dari ad primam regulam futuram eidem, ut antiquitus consuetum est, prestetur per iuditium et si propter carentiam advocati, lite contestata, petitum fuerit terminum pignorari ad primam regulam futuram eidem petenti prorogetur.

#### XLII. De executione debiti et instrumentorum.

Statuimus et ordinamus, quod si aliquis in iudicio comparuerit et allegaverit se operas suas aliquibus impendisse, parte adversa presente et confitente se eidem teneri pro dictis operibus et condemnata ad eidem solvendum et satisfaciendum pro dictis operibus suis, valeat pignus complementi pro primo pignore elevari. Si vero fiet executio in bonis alicuius debitoris si extant, deinde ad nomina debitorum et ultimo ad bona stabilia.

#### XLIII. De datiis omnibus vendendis.

Consuetum morem sequentes, statuimus et ordinamus, quod singulo anno facta electione Jurati Comunis et Consiliariorum novorum per Consilium vetus, incantentur datia omnia supra plathea Ragoneae et plus offerrenti delivrentur per totum unum annum futurum, quibus delivratis teneatur emens dare medietatem pretii subito Jurato dictorum datiorum, aliam medietatem in fine anni et quod vendentes vinum ad spinam, teneantur et debeant solvere datiario pro singula urna denarios quatuor.

#### XLIV. De macello et datio macelli.

Statuimus et ordinamus, quod facientes becariam, teneantur et debeant dare rectum pondus omnibus ementibus carnes sub pena 40 sol. et punientur eadem pena toties quoties contrafactum fuerit, teneaturque solvere datiario pro datio dicti macelli pro singulo bove den. 4, pro vitulis de lacte den. unum et intelligantur vituli de lacte usque ad unum annum, praeterito vero, non intelligantur de lacte, sed ut pro bove solvant den. 4, pro castratibus, arietibus et pecudibus solvatur pro quolibet capite den. unum.

#### XLV. De vino et carnibus ponendis.

Antiquarum morem concernentes, statuimus et ordinamus quod Juratus Comunis et Jurati Curiae teneantur ponere vinum omnibus vendentibus vinum ad spinam a festo S. Martini per totum annum; mostum vero possit quilibet vendere sine impositione sibi facta usque ad dictum festum S. Martini, cum a vendemia usque ad illud festum intelligatur mustum vinum vetus et totum annum ponatur et si Jurati predicti ad ponendum vinum requisiti non aderint omnes, quod loco absentium, presentes et requisiti vocent duos ex vicinis, si non adesset Consilium seu pars Consilii, similiter et carnes bovinas ipsi Jurati ut supra teneantur ponere et debeant macellatoribus. Pro labore vero eorum ponendi dictum vinum et carnes habeant et sumant pro singula urna vini et pro singulo bove den. unum.

XLVI. De consignatione vini vendendi ad spinam Juratis facienda.

Statuimus et ordinamus, quod omnes vendentes seu volentes vendere vinum, teneantur et debeant consignare dictum vinum Juratis ponendum sub pena; sin antea vendiderint sine consignatione puniantur toties quoties contrafactum fuerit eadem pena.

XLVII. De salario procuratorum et advocatorum.

Antiquam nostram consuetudinem renovare volentes, statuimus et ordinamus, quod nullus procurator sive advocatus alicuius forensis aut vicini qui conductus fuerit ad forum nostrum sive iuditium ad advocandum contra aliquem aut vicinum aut forensem, possit exigere aut petere aliquid pro viagio seu itinere, sed tantum pro advocando habeat sol. 4 et non plures. Doctoribus tamen consuetum tribuatur stipendium.

(Da copia antica presso l'ab. D. Luigi Narducci Bibl, Com. di S. Daniele)

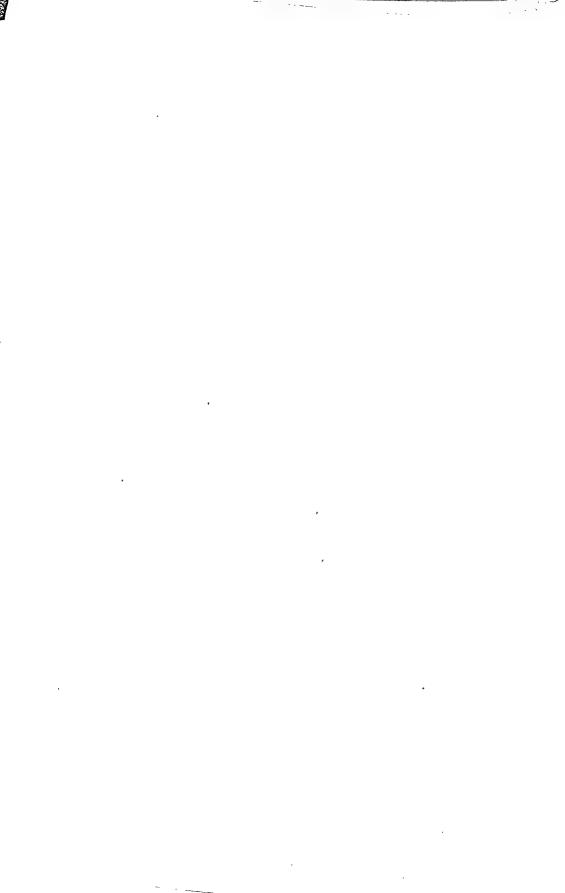

## ORDINI ET CONFIRMACIONI

fatte per lo Magnifico Signor Vincislao de Porcia Signore di Ragogna al Comun di Ragogna

pubblicati l'anno 1535

# I. De li pegni per lo brico da esser tolti.

Se lo brico de messer lo Capitanio instancia de alguni anderà a tuorre lo pegno et non altramente overo del suo Vice capitanio ad algune persone con licencia de messer lo Capitanio, messo per lui et quello pegno havesse levado et quello pegno levado ge fosse tolto fora de man del ditto brico ge facesse revello et per revello, sia ponido de soldi 40 li quali sia de messer lo Capitanio. Se veramente alcuni desegnerà al ditto un feno o biave de che condicion se sia, basta a dar la mostra de le cose designade al ditto brico e sia incantade et vendute su la piazza della ditta villa. Se veramente alguno desegnerà animali vivi e lo brico lasserà appresso de quello che aveva desegnado el ditto pegno dagandoli certo di termine a produrli et quello desegnado non lo produrà, sia ponido de soldi 40 li quali sia de messer lo Capitanio; non possa el brico quelli pegni tolti vender el di che li ha tolti, ma a uno al di proferirli et incantarli et quelli non incantarli se prima non li proferisse a vender.

# II. De li pegni da esser scodudi e del tempo se diè scodere li pegni.

Che quando sono incantadi et deliberadi alguni pegni, se quelli pegni sono mobili possa scoder quelli pegni a colui del quale sono ditti pegni per fino a sette di non computando lo di che sono incantadi, pagando tutte le spese legittime fatte per quella cason. Se veramente sono animali vivi possa scoder per fino al termine de tre di, perchè sono pericolosi; se veramente sono beni stabili, che habbino termine 20 di a scoder.

III. Del premio del brico de esser tolto per il tuorne li pegni et venderli.

Che quando lo brico incanterà alcun pegno, possa per lo primo e la mercede sua tuor de le cose che sono vendute alla summa de una marcha de soldi, et de una marcha in zoso soldi uno et de una marcha in suso per zascheduna marcha possa tuor soldi 4. Item quando lo serà mandato per li visini ad impegnar, per la sua mercede de haver impegnado habbia uno soldo se colui che serà impegnado negerá el debito per quello medemo soldo lo brico debba accettar quello per la prima regola de visin. Se veramente alguni de li visini sarà citadi ad instancia de alcuno visino, non possa tuor lo brico niente per quella ditta accettazion; per li forestieri lo brico possa tuor uno soldo per la accettazione et uno per la impegnasone et per la relacion de la accettazione et de la impegnasone soldo uno. Da li forestieri se veramente lo brico a instantia e cusi de li visini come deli forestieri sarà mandado fora del distretto di Ragogna, per la sua fadiga habbia soldi due per miglia.

# IV. Del modo de esser salvadi li pegni.

Se lo brico sarà requisido ad instancia de li visini per lo primo pegno toglia ogni pegno che li serà desegnado et quello pegno proferisca alla prima regola che viene et fatta la regola quello incantarlo su la piazza et deliberado che sia lo detto pegno, andar a tuorne un altro per il secondo, il quale proferirà a vender al altra regola prossima che vien et simelmente se faza come lo primo, il qual secondo pegno deliberato, vada a tuor il terzo pegno di complimento et lo ditto pegno proferirlo alla prima regola che vien et vender lo ditto pegno come sono stato fatto li altri.

Per li forestieri se lo brico sarà impetrato per messer lo Capitanio o dal vicecapitanio messo per lui, vadi impegnar alcuni, lo ditto pegno ge sia preferito a vender al di prossimo che viene et quello a ora debita incantarlo et venderlo, il qual venduto subito, andar a tuorne et levar il secondo et quello lo di prossimo seguente proferirlo a vender, il qual venduto subito andar a tuor il terzo pegno di compimento et l'altro di subito che viene proferisca a vender a ora debita come è ditto sopra. Li quali pegni

deliberati tutti quelli che comprerà, siano tenuti subito dare il precio di ditti pegni sotto pena de soldi 40 li quali vadino a messer lo Capitanio.

## V. De l'ora in la quale se debba osservare il judicio.

Il di de sabato tra nona et vespero de quindese di in quindese di se faza la regola ordinaria per messer lo Capitanio overo il suo vicecapitanio messo per lui, con li suoi Zuradi et Conseglieri; debia sedere pro tribunali per li visini. Per li forestieri veramente zascadun di sel serà necessario tre volte al di se faza la regola azò se faza rason.

# VI. De quelli che sono chiamadi et accitadi al zudicio.

Se alcuna persona citada et chiamada serà al giudicio per lo brico a instancia de alcuni, messer lo Capitanio o il suo vicecapitanio messo per lui sentado pro tribunali et non comparerà, per contumacia sia condenato in soldi 8; se veramente el comparerà, por fino alle lite, sarà perdudo per la parte, la parte che perderà si oponga a messer lo Capitanio in soldi 8 per la sentencia fatta per il Conseglio, come ozi se osserva.

## VII. De la fortezza de le sentencie fatte per li Zuradi.

Che tutte le sententie fatte per li tre Zuradi overo che siano tre apresso messer lo Capitanio a render rason come autorità del Conseglio et del Comun, siano valide et ferme chusì che le fosse fatte per sententia de tutto il Comun et se non saranno ditti tre apresso messer lo Capitanio che lui solo zoè messer lo Capitanio faza lui sententia et che sia valida così che se la fosse fatta per quelli che sono a render rason apresso de lui et questo se fa perchè se faza rason per non stanchezar quelli che dimanda rason.

#### VIII. Del Castaneto che non sia tagliato.

Se alcuno taglierà de drio la monte castenari senza licentia de messer lo Capitanio et del Conseglio de Ragogna, cridati in bando come è d'usanza sia punido da una marcha de soldi de la qual pena prima venga al Capitanio soldi 40 et soldi 40 al Consiglio et lire 4 al guardian.

Item se alguno taglierà ogni altra sorte legno drio la monte dapoi messo in bando il bosco, sia ponido li ditti de soldi 40 et de quelli soldi 10 vada al Consiglio et soldi 20 al guardian.

# IX. De li tauri e manzi che non siano castradi senza licentia del Conseglio.

Se alcuni castrerà alcuni videlli o manzi o tauri de primo armento da po che li sono in bando o banditi per lo Conseglio et da po che li sono eletti per lo ditto Conseglio et non li lasserà correr per quello anno che li serà ordinato a tenir per semenza, siano condenati de soldi 40 che vadino al Gastaldo o meglio dir a messer lo Capitanio.

#### X. De le misure de esser bandide.

Tutte le misure deano esser bandide, se intende de poi che li Zuradi sono fatti da nove zoè creadi da novo in lo di che se sole elezer da novo per quello anno et in quello di che sono creadi debino bandire quelle misure per fino a tanto che ge sono misurate per li dicti Zuradi messi da novo e se alcuno sconderà o adoprerà alguna misura senza licentia de li Zuradi sia condenadi in pena de 40 soldi per zascheduna misura.

Item non possa imprestar quelle misure ad alguna persona a comprar et a vender, ma però per lo suo uso in casa sua salvarle, de le qual pene la mità vada a messer lo Capitanio et l'altra mità al Conseglio.

# XI. Del far li bandi de le comugne et tavelle.

Tutti li bandi del bosco et tavella de fuogo de comugne, le quale se imbandisce o se crida in bando per il bon viver de comissione de messer lo Capitanio et del Conseglio che essendo alla summa de più de soldi 8, la mità vada a messer lo Capitanio e l'altra mità al Conseglio de Ragogna et se el se mette il guardian el qual habbia a custodir le ditte cride, la mità sia del guardian et de un quarto sia de messer lo Capitanio e l'altro quarto sia del Conseglio come ozidi se osserva et per il passato se ha osservato.

#### XII. De osservar la rason per lo Conseglio de Ragogna.

Che tutte le regole o vogliamo dire lo Conseglio de Ragogna, tutte le sententie fatte per loro et tutte le protestazioni fatte avanti de loro et tutte le appellazion de le sententie fatte per loro et tutte le prove fatte o voler far avanti de lor et tutti il atti fatti avanti de loro et fatti per loro et tutte le cose che appartien al Conseglio, siano a principio, mezzo, fin, tutto quello far su la piazza de Ragogna come anticamente se ha osservado.

#### XIII. De la pena delli animali de San Daniel.

Il patto antico e usitato tra il Comun di Ragogna e San Daniel, fatto per lo ditto Comun et per la Comunità di San Daniel, che se alguno animale grossi e cavi de bestie de li homini et abitadori de San Daniel et de la sua iurisdicion se troverà su la iurisdicion nostra di Ragogna, se possa et debba impegnar per li guardiani messi per noi et per la Comunità di San Daniel; li animali grossi in pena da 4 denari der zaschadun cavo, li minuti in pena de doi denari, de le qual pene la mità sia del guardiano et il quarto de messer lo Capitanio et l'altro quarto del Conseglio et Comun de Ragogna.

#### XIV. Delle saline et vie da non esser guastade.

Se alguno farà saline o per zaschadun modo guasterà vie, strade o comugne o usurperà, per zaschadun modo e per lo Zurato sia dato per condanato, cada in pena de soldi 40, la mità sia de messer lo Capitanio et del Comune sia l'altra mità.

#### XV. Delli lamenti fatti a messer lo Capitanio.

Se alguno farà lamento a messer lo Capitanio contra ciascaduna persona et non lo porrà mantenir de quello lui se ha lamentado, sia ponido da soldi 40 per cadaun lamento; de lamento de case cada in pena da lire 50 come di sopra è detto et se vogliono terminar per ditto lamento, quello che perderà per sententia, sia ponido per la sententia in soldi 8 et lo lamento del qual se ha terminado che sarà in tutto soldi 48, li quali sono de messer lo Capitanio et non d'altri.

XVI. De la fratta del Castello de Ragogna de non esser tagliata o usurpata in niun modo.

Se alguna persona de che condicion se sia prosuntuosamente et mattamente haverà tagliado o segado la fratta del soprascritto Castello o circha li muri del Castello e dentro del borgo haverà usurpado o pigliado la ditta fratta e dentro del borgo overo la parte, in suo uso senza licenza de messer lo Capitanio, per ciascheduna volta sia punito de una marcha de soldi et ritorni in pristino.

XVII. De quelli che boscha et cava piere in lo possesso de altri-

Se alguna persona de che condicion se sia haverà sechado o haverà cavado piere in le selve, prati o possessioni d'altri per cadauna volta che sia trovato per li guardiani o per quelle persone che sono le possessioni et ge sia fatto lamento o vogliamo dire che se aggravano, siano ponidi de 40 soldi, la mittà de messer lo Capitanio et l'altra mittà del Consiglio de Ragogna.

XVIII. De quelli che rompono porte o palade o cluture o massarie d'altri.

Se alguno haverà rotto o haverà portato via porte, palade o cluture o massarie d'altri, sia punido de soldi 40, li quali vada a messer lo Capitanio et emendar el danno, se da questo alcuno se lamenterà.

XIX. De quelli che pone l'acqua sulle Comugne.

Se alguna persona haverà posto aqua sulle comugne, la qual se spandesse in diverse parte, sia condennato in soldi 40, la metà a messer lo Capitanio, l'altra metà al Conseglio de Ragogna. XX. De quelli che pone aqua sulle possessione d'altri.

Se alguna persona ponerà aqua in le possessioni d'altri o territorio, così de la roja del Taiamento come de altri lochi su la iurisdicion de Ragogna, sia ponido de soldi 40 per cadauna volta; se vero i molinari haverà posta l'acqua come se dice de sopra, per ciascaduno de li ditti molinari sia ponidi de soldi 40 et se li ditti molinari o qual persona se sia sarà trovado forzando tal cosa per li Zuradi o quelli del Conseglio o per gli guardiani, se debba denunciare e manifestare a messer lo Capitanio senza indusia alcuna.

XXI. De le piante et prati da non esser pascolati.

Se alguna persona haverà pascolato le piante de le vide o prati o campi d'altri da poi che è fatto la crida et fatto el bando a nome de messer lo Capitanio et el Zurado con el suo Conseglio et serà trovadi per lo guardian, siano ponidi in la pena che è stata messa, la mità sia del guardian, l'altra mità sia partida per mezzo a messer lo Capitanio et al Conseglio. Se veramente alguno se lamentasse del suo danno, sia ponido de soldi 40, li quali sarà tutti de messer lo Capitanio et ge sia stimato et pagato il suo danno.

XXII. De le rave, de le foglie de rave da non esser portate via.

Se alguna persona sarà intrado in le possession d'altri et haverà tolto rave o foglie de rave, sia ponido stante la crida fatta a nome de messer lo Capitanio et al Conseglio, se faranno lamento sia ponido de 40 soldi che sia de messer lo Capitanio.

XXIII. De la via Fanesia da non esser passada a pascolar per fin a uno certo tempo

Se alguna persona passada la prima domenega drio la festa de San Floriano che vien del mese de Mazo sarà trovado passar o haverà passado la via Fanesia sopra scritta con animale alcuno e colui che a pascolar sarà trovado per li guardiani con detti animali oltra la ditta via, salvo che se andasse ad arare, che in quella volta el possa deszonzer de la uarzena li bovi con zovo, ma non del zovo desligare o deszonzer segondo la antica usanza per fin observada, per cadauna volta sia ponido de soldi 8, la mità del guardiano, l'altra mità de messer lo Capitanio et del Conseglio.

XXIV. De li Camarari de San Pietro et del Zurar del Comun et de li Zurari, de messer lo Capitanio che senta alla bancha de esser eletti.

Ciascuno anno in la domenega che è subito del mese de Zenar per lo Conseio e li Zurari se debia eleger li Camarari de San Pietro, primamente da po lo Zuraro del Comun de Ragogna, li quali eletti in quella volta messer lo Capitanio eleza el suo dove ge piace a lui; dapoi li doi Zurari et messer lo Capitanio eleza il terzo Zurar; da poi messer lo Capitanio et li tre Zurari eleza quelli del Conseio dell'anno seguente el primo di de Sabato subito seguente alli quali come è d'usanza sia dado lo sagramento per messer lo Capitanio che iustamente et fidelmente ogni cosa che partenirà a lor ufficio farà et haverà lo lor Conseio decreto: azonzendo che lo Zurar del Comun et etiam di Camarari de San Piero ut supra eletti finito lor anno non debiano esser eletti al ditto officio de la Camararia de San Piero e li Zurari del Comun finito lor hanno del lor officio debbano render rason de la lor administration et messer lo Capitanio fatto da novo bona rason per fin a quindese di prossimi seguenti.

XXV. De le intromission de li visini contro li forastieri.

Se de le cose de li forestieri, sara trovado in lo distretto di Ragogna che siano debitori de li visini, possa quelli visini creditori impetrar lo messo de messer lo Capitanio o del suo vice a quelle cose de li forestieri far sequestrar per lo credito loro et se faza tre intromissioni una drio l'altra, delle quali nisuna passi 15 di con le notification a quelli debitori delli quali sono le cose intromesse personalmente trovadi o vero alla lor casa de la abitation loro per lo messo da messer lo Capitanio. Se veramente li debitori prediti non havesse casa ma fosse vagabondi, basta notificar a quelli debitori per la publica crida fatta su la piazza de Ragogna, et tal sequestracion habbia fortezza.

XXVI. Delle esecucione delle intromissioni.

Che quelli che vol far delle intromissioni, la esecucione intromessa primo notifichi a quelli debitori per lo messo de messer lo Capitanio personalmente trovado o alla casa della sua habitatione; se veramente a colui del qual le cose sono intromesse non haverà casa e sia vagabondo faza notificar per publica crida fatta sulla piazza de Ragogna.

Come a instancia del tal che le cose intromesse sono fatte tre intromissioni e intende far esecucione tra 45 di de la notificacione fatta computadi, se veramente comparerà, tra lo ditto termine e vorrà procedere o provare in la ditta sequestracione, sia audito, el qual s'el perderà se faza esecucione in su la piazza di Ragogna; se veramente non comparerà ma in contumacia persevererà sia fatta esecucione de le dette cose intromesse come sopra de questo per sententia sarà proviso.

XXVII. De la securità da esser dada sopra le cose intromettude.

Se ad instancia de alguni visini algune cose de li forestieri saranno intromesse e se in verità colui del quale le cose sono intromesse darà suficiente securità de tanto quanto valore è la cosa intromettuda de obedir alla rason a colui che ha fatto intromettere, la sua cosa intromessa liberamente vada via, azonzendo che se alguno forestier vorrà proceder in zudizio de Ragogna contro de alguno visino, avanti chel sia oldido sia tenudo dar securità de obedir al zudizio et de satisfar tutte le spese che se farà a caso che el perda la question, la quale dada, in quella volta se proceda in la questione.

XXVIII. De la dilation da esser dada alla visini in la prima instancia.

Se alguno visino per algun altro sarà citado e avanti che la lite sia contestada domanderà indusia esserli data, alla prima regola che dee venir, siali data per lo zudizio come antigamente è sta usitado e quando la lite è stada contestada per la carencia dell'avvocato haverà domandato lo termine esser prorogato per fin alla prima regola, sia prorogado lo termine.

XXIX. De la esecucione in zudizio de li debiti delli instrumenti.

Se alguno comparerà in zudizio e allegerà che'l haverà lavorado, la parte presente e confessando che lui è tegnudo al ditto per le sue fatiche, è condànnato a pagar per la ditta fadiga sua, possa el messo tuor pegno de compimento. Se veramente se fa esecucione in li beni de algun debitore per vigor de alguni instrumenti o sentencia, primo se pigli degli beni mobili del debito sel se ne trova, dapoi li nomi de li debitori e ultimamente alli beni stabili.

## XXX. Delli dacii tutti da esser venduti.

Che zascadun anno eletto lo Zurar del Comun e li homeni del Conseglio sia incantadi tutti li dacii su la piazza de Rogogna e a colui che più darà li sia deliberato per tutto l'anno che dee venir; li quali deliberati sia tegnudo colui che compra a dar la mità del pretio subito del dacio, l'altra mità al fin dell'anno e quelli che vendeno vin a spina debia et sia tenudi a pagar el dacio per ciascheduna orna, denari quattro.

XXXI. De la becaria e del dacio della becaria et lo peso per li becari da esser dato.

Quelli che farà becaria debbia dar il peso iusto a tutti che compra carne sotto pena de soldi 40 da esser ponidi, le mità de messer lo Capitanio, l'altra mità al Conseglio, tante volte che lui sia fallidor tante volte sia condannato de soldi 40. Siano tenuti a pagar el dacio al daciaro per el far la becaria per cadauno bove denari 4, per li vedelli de latte per cadaun vedello denari uno et se intenda vedello da latte per fin a uno anno; passando l'anno non se intenda vedello da latte, ma come bove se paghi denari 4; per li castroni et piegore paga per zascadun cavo denari uno.

XXXII. De quelli che vol vender vin a spina et tenir ostarie et vender carne.

Che la Zurar del Comun et quello che messer lo Capitanio con lo suo Conseglio siano tenuti a poner vin a spina a tutti quelli che vuol vender vino dalla festa de San Martin per tutto l'anno. Lo mosto veramente cadaun possa vender senza imposicion per fin alla festa de san Martin, perchè se intenda dalla vendema per fin alla festa de san Martin, mosto Vino vecchio se pona per tutto l'anno et se li Zuradi a poner vin sarà requeridi et non sarà tutti presenti, che in loco de quelli che manca, quelli che sono presenti chiami doi de li visini se quelli del Conseglio sono presenti o parte de loro. Similmente la carne de bove sia tenudi a poner ut supra. Per la fadiga de poner lo vin et la carne habbia per cadauna orna de vin et per cadauno bove uno denaro.

XXXIII. De la consegnatione del vin che se dee vender a spina da esser fatta alli Zuradi.

Che tutti quelli che vol vender vin a spina sia tenuti e debbano consegnar el ditto vin alli Zuradi da esser posto, sotto pena di soldi 40, la mità a messer lo Capitanio et l'altra mità al Conseglio. Se veramente haverà vendudo senza consegnacione, sia ponido tante volte quante haverà vendudo, alla ditta pena.

XXXIV. Del vender el vin a spina et pan a peso et oglio a misura.

Che cascaduna persona che haverà venduto vin, pan, oglio et altre cose a misura non iusta o a peso non iusto senza consegnarlo alli Zuradi et posto alli Zuradi et senza la dritta misura o peso dato per gli Zuradi, sia punidi de soldi 40 et se non daranno come è di sopra il peso et misura iustamente et per li Zurari sarà trovati, per zascaduna volta sia ponido de soldi 40 de tante volte che sarà trovati in fallo, la qual pena soldi 20 a messer lo Capitanio et soldi 20 al Conseglio.

Confirmacion fatta al Comun de Ragogna per il Magnifico Conte Vincislao e Guido de Porcia et Signori de Ragogna l'anno 1535 adi 14 Mazo e qui sotto sono li Capitoli.

Primo, che de cetero et in perpetuum al Comun et officio de Ragogna quanto a li criminali minori insieme con lo Gastaldo de li Magnifici Conti Vincislao et Guido possino iudicar in le cause infrascritte: Et primo che posseno proceder et iudicar in le pure et extemporanee rixe cum sangue et senza sangue seguite in tutto lo territorio de Ragogna tra dui over tre al più solamente rissanti, salve et reservate le rixe per qualunque modo fatte intra più di tre et salve le risse fatte contra forestieri et con forestieri et intra li forestieri facte; item le risse in le quali sarà seguita mutilazion overo debilitazion di alcun membro over membri; item le risse in le quali lo ferito sarà in manifesto pericolo de morte, in li quali casi reservati il ditto Comun et officio di Ragogna non possa per alcun modo proceder et iudicar.

Secondo, che il ditto Comun et officio de Ragogna insieme con lo Gastaldo de li ditti magnifici Conti ex officio et per lo officio che zascadun de l'officio possa et voglia imponer treugue alli rissanti over sospetti de rissare, sopra le quali tamen treugue lo ditto magnifico Conte over magnifici Conti habbia a iudicar et lo ditto officio de Ragogna per niun modo supra le ditte treugue in iudicar proceder possa.

Terzo, chel ditto Comun et officio de Ragogna possa et voglia proceder con lo Gastaldo contro li inobedienti et delinquenti in vender pan, carne, senza iusto peso et oglio et vino a misura non iusta et simil cose le quali a peso et misure se vendono et li contrafacenti con pena iuridica condenar.

Quarto, chel ditto Comun et officio de Ragogna possa et voglia in li danni dadi et altri criminali misti con lo civile proceder, sentenziar et condenar insieme con lo Gastaldo, come è ditto di sopra.

Quinto, chel ditto Comun et officio de Ragogna possa et voglia proceder et iudicar sopra parole iniuriose intra dui et più, salvo tamen et reservate le parole iniuriose ditte avanti l'officio et contro lo Gastaldo et contro ciascadun dell'officio esercitante el suo officio, in le quali et supra le quali el iudicio spectar debia a ditti Signori Conti tantum.

Sesto, chel ditto Comun et homini de Ragogna insieme con il Gastaldo preditto possa et voglia proceder et iudicar sopra li casi et cause preditte et ciascaduno de le cose preditte come di sopra è ditto, salvo tamen et reservato lo gravame così de l'una come dell'altra parte aver d'esse parti come etiam del Gastaldo el qual per suo interesse appellar possano a ditti magnifici Signori Conti.

Settimo, che le guadie et multe tutte così del Custode de la Tavella come del Gastaldo et del officio de Ragogna siano divise tra loro secondo che fino al presente furono divise et tutte le altre condenazione a ditti magnifici Conti spectar debia secondo che fin al presente è stato observato.

Ottavo, che tutti li altri criminali excepti li sopra scripti spectino et pervengano et rimangano alli ditti magnifici Signori Conti in procedere et iudicar con omnimoda iurisditione.

Nono, che in li criminali tutti sia servada et servar se debia la forma de la Constitucione de la Patria in tutti li soi Capitoli et Rubrice precipue quanto alle condemnazioni-

## Ordini che appartien et che sono del Gastaldo.

Per una sentencia soldi 8; per una contumacia soldi 8; per uno gravame soldi 20; per uno lemento di danni dati soldi 40; per uno rivello fatto soldi 40; per uno sforzo lire 8; per uno sequestro soldi 8;

per quelli non obedisce alli sequestri fatti, soldi 40, et metterli pena lire 25 che torni il sequestro in stato e grado ch'era prima; per uno comeato fatto sopra terreni soldi 40, quelli che non obedisce paghino;

per quelli che vendono pan, vin. oglio, carne et altre cose et che siano condenati per li Zuradi, tocca a mi soldi 20 et soldi 20 al Conseglio;

per li gravami me tocca a mi soldi 20 per le condanne del decerner e chi habia usurpado et che sia condenato me paga a mi soldi 20;

tutti li comeati me hanno de domandar licentia a mi de zorni 8 in zorni 8 et rimetterli doppie pene come il consueto e fin a qui è observato;

De le guadie da esser partide, la mità del guardian, mezza a mi et mezza al Conseglio: Del bosco chi vuol tagliar castegnari bisogna che domandi licentia a mi et al Conseglio sotto pena de lire 8 sel sarà trovato per li guardiani;

Chi vol far legne de noce me domandi licentia et me vien galline una.

(Dall'originale codice curtaceo in 8, presso il Conte Ermes di Porcia in Porcia trascritto dal dott. Vincenzo Ioppi).

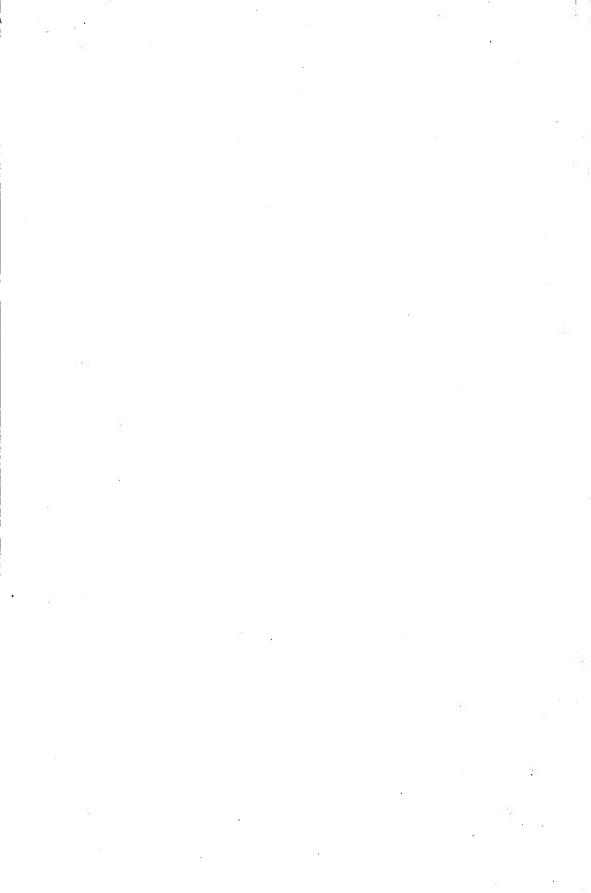

BUNESCOVILE OF SELVING THE NO. WE SELVING THE PROPERTY OF THE



|   | •     |   |     |  |
|---|-------|---|-----|--|
|   |       |   |     |  |
|   |       |   |     |  |
|   |       |   |     |  |
|   |       |   |     |  |
|   |       |   |     |  |
|   |       |   |     |  |
|   |       |   |     |  |
|   |       |   |     |  |
| · | •     |   |     |  |
|   | - )   |   |     |  |
|   |       |   |     |  |
|   |       |   |     |  |
|   |       | 9 |     |  |
|   |       |   |     |  |
|   |       |   |     |  |
|   |       |   |     |  |
|   |       |   |     |  |
|   |       |   |     |  |
|   |       |   |     |  |
|   |       |   |     |  |
|   |       |   |     |  |
|   |       |   | · · |  |
|   |       |   |     |  |
|   | •     |   | •   |  |
|   |       |   |     |  |
|   |       |   | 3-6 |  |
|   | . = · |   |     |  |
|   |       |   |     |  |

